Mercoledl 28 Ottobre 1908

(Conto corrente con la Posta)

(Cente corrente con la Posta)

Anno XXVII - N. 284

ASSOCIAZIONI: Udine a domicilio, Provincia e Regno, anno L. 18. Stati dell'Unione Postale (Austria-Ungheria, Germania, Russia, ecc.) pagando agli uffici postali del luogo, L. 18; mandando alla Direzione del Giornale, La 32. Semestre e Trimestre in proporzione -- INSERZIONI: Corpo del giornale cent. 50 per linea; sotto la firma del gerente cent. 30. Quarta pagina, prezzi da convenirsi. 二月10 蘇州田 第二**名**在第三

DDINE

## some si svolge la crisi.

Telegrammi da Roma riferendo rionardo colloqui dell'on. Giolitti con aputati e Giornalisti confermano quannoi dicevamo ieri, circa una duplice tendenza nella ricerca dei Ministri.

Sinora risulterebbe da quei colloqui che, ogni cura dell'on. Giolitti fu inindirizzata a formulare il programma del Gabinetto ed a procurare adesioni questo programma, come ad assicurarsi tregua a resistenze da parte dei gruppi più eccessivi della Camera.

Riguardo a nomi di ministeriabili, moltiplicano ad ogni ora; ma del nari aumenta l'incertezza circa il ri-

sultato ultimo.

DINE

novità (

czzo.

umatori

que stoffa

posto in

re, usato

di circa

nale, 53

orialo

Cavour

d'igiene e

or Bambini

ità e per la

gila Farina

to Paga-

ole portanti

ietra

IGION'S

PAOL

, For 0 1)

28

O Ministero multicolore con prevaienza di elementi di Sinistra, e notalità tecniche, ovvero Ministero tutto S.nistra con alcuni della Estrema Legalitaria. Questo è il dilemma da noi ieri indi-

cato per la soluzione, e in un modo o nell'altro, l'on. Giolitti adempierebbe all'incarico ricevuto dalla Corona.

Tra i due modi, certo il secondo meglio risponderebbe pel momento alla proclamazione avvenuta di principii democratici, sebbene il nuovo Gabinetto notrebbe avere breve durata.

E come dicevamo ieri, cadere davanti connubio della Destra e dei Centri, per dar luogo a quel Ministero che dovrà fare l'Elezioni generali politiche.

Per esse, tuttavia noi vedremmo anche volentieri adoperarsi l'energia e la tattica dell' on. Giolitti. Soltanto la nuova Rappresentanza della Nazione sarà in grado di usufruire per il bene del Paese, dell'esperimento della libertà, curando rimedi ai tanti mali svelati nei dieci mesi del Governo di Zanar-

In questi dieci mesi si ripeterono acri accuse circa gli errori dei passati Governi, in tutte le classi sociali si ebbe quasi ostentazione di bisogni nuovi : si udirono i lamenti delle classi lavoratrici nelle officine, e il grido di ribellione dei lavoratori dei campi.

In questi dieci mesi si disputò intorno ai rimedi di tanti mali ed il Ministero Zanardelli credette di aver ideato un programma riparatore. Ms. a parer nostro, per cagioni notissime, non fu se non una bella promessa; quindi, ecco che la promessa, con variazioni dedotte dalla esperienza, sarà ripetuta dal Ministero che succederà sotto gli 🏙 auspici dell' on. Giolitti.

Senonché noi, persistiamo nel ritenere che soltanto una nuova Rappresentanza Nazionale è destinata a quel riordinamento definitivo liberale e conforme alle tradizioni ed al diritto storico, che sarà la salvezza e la prospe-

rità dell'Italia.

Affrettiamo dunque pur la definizione della presente Crisi Ministeriale, cui auguriamo secondo, le intenzioni dell'on, Giolitti; ma sino da ura il Paese si abitui a considerare che, soltanto il suo voto, nei Comizi politici, determinerà il principio di un'èra novella, corrispondente alla civiltà ed al genio del Secolo XX.

Popoli hanno quel governo che meritano, ed il Popolo italiano che esercita col voto politico un atto di sovranità, è padrone dei suoi destini.

La crisi offre anche oggi poche notizie. Marcora rifiuta di entrare nel ministero, pur consentendo che i suoi camici » — il gruppo Marcora, fra i radicali legalitari uso Sacchi e i repubblicani uso Luzzatto, si compone di pochi deputati: crediamo una quindicina — ch i suoi amici, diciamo, vi partecipino come sottosegretari.

Sacchi invece non sarebbe alieno dalentrare nel ministero.

Notiamo che del gruppo Marcora fa parte l'on. Girardini; del gruppo Sacchi, on. Caratti.

Anche all'on. Turati fu offerto un porlafoglio : ma egli rifiutò.

# Un faselo di notizie

- Durante l'amministrazione Di Broglio la riserva dell'oro del tesoro sall da milioni 102 a 158 e la riserva dell'argento da 34 a 43 onde un miglioramento di 201 milioni.

- Il consiglio dei ministri di Costantinopoli respinge le misure di contratto sulla Macedonia proposte dall'Austria e dalla Russia come incompatibili coi diritti del Sultano.

- leri un terribile incendio ha quasi distrutto il piccolo paese di Cerro Tanaro nel Circonderio di Asti. Il fuoco si sviluppò nella casa d'un rappresenante del commercio, tal Ferraris, e Poi investi tredici altre case in cui rovò materio facilmento infiammabili. pompieri poterono a stento circo-8 crivere il fuoco. Fortunatamente nessuna disgrazia personale.

#### Che cosa ci ha insegnate l' Esposizione di Udine.

( Dall' Amico del Contadino ).

Un' esposizione, specie se riuscita come quella di Udine, serve non solo a far conoscere, a mettere in evidenza i prodotti ed i progressi dei vari espositori, ma deve servire di insegnamento a chi sente il bisogno d'imparare. Ed in fatto di ceseificio, chi è che non ha grande, costante necessità d'istruirsi, di perfezinarsi trattandosi di un'arte così difficile e così poco studiata?

L'esposizione dei prodotti caseari ci aprese molte cose, che nell'interesse delle numerosissime latterie friulane, desidero esporre.

Nell' assaggio dei formaggi venue riscontrato un difetto generale, più accentuato nelle latterie del monte che in quelle del piano: l'eccessiva salatura della pasta, che toglie delicatezza e profumo ai formaggi. Mi pare d'aver parlato ancora sull'Amico di questo difetto, e se il gusto locale richiede abbondanza di sale, non bisogna però eccedere troppo, deturpando in questomodo i prodotti più fini. I casari facciano economia di sale e otterranuo due vantaggi in una volta: risparmio di denaro, formaggio a pasta più morbida e vellutata; siano d'esempio i formaggi Svizzeri, i Grana, i Gorgonzola, ecc., i quali non sentono mai di sale, ma il palato avverte solo sapori caratteristici.

Un difetto più lieve, ma che in commercio è molto valutato è quello del colore. In generale in Friuli non si vogliono formaggi colorati, troppo gialli, si preferiscono i caci bianco-giallognoli, perciò è un grave errore quello di alcune latterie che hanno i formaggi a colore un po' troppo marcato; è meglio essere scarsi che abbondare. Altre invece hanno presentato i loro prodotti a pasta bianco-cera, che pure scontentano l'occhio dell'acquirente, il quale vuole la pasta di un colore giallo paglierino. Ci vuol poco a tenere una via di mezzo, avvartendo che pei formaggi a pronto consumo la quantità dal colorante dev'essere maggiore che pel formaggi destinati all'invecchiamento. Gli;amici casari sono avvertiti; il formaggio non'dev'essere dunque nè rosa) dalla vergogna, nè pallid dalla paura.

Un altro appunto venne fatto dai giurati; alcune forme delle latterie di pianura avevano un retro-sapore amarognolo, sapore più persisteute, che distinto, un amero quasi indefinibile, ma che tutti osservarono. La ricerca colo Agricolo di Codroipo che primo della cause che probabilmente provocano questo inconveniente formerà oggetto di un prossimo articolo, per ora segnalo il fa to, e mi limito a consigliaro ai casari di controllare seriamente la qualità del caglio che usano, di spurgare bene la cagliata e sopratutto di badare all'umidità dei magazzini di stagionatura. E' un difetto che persiste in parecchie latterie friulane e deve essere eliminato.

Il formaggio Montasio tipico presenta al taglio pochissima occhiatura, ha rari e begli occhietti che abbelliscono la pasta ed indicano una buona fermentazione. Nei formaggi esposti alcuni avevano troppa ecchiatura, altri quasi nulla, altri ancora erano sfogliati. Ebbene tutti questi difetti si possono evitara con una buona fabbricazione, col lavorare il latte non troppo acido e col regolare la maturanza dei formaggi, a mezzo di una conveniente temperatura della casèra.

L' Esposizione adunque, se ha fatto constatare i progressi conseguiti nella

APPENDICE

Appena si fu accomodato, intese un rumore di passi. Era il plotone di marinai che giungeva. Sbuccar ono compatti davanti la porta e s'intesero queste parole di Renato.

- Avanti, ragazzi ! Una scure brillo nell'oscurità e piombò sulla porta. Colui che la brandiva era un vero colosso inglese. Egli s'arrestò vedendo un lume al primo piano. Il marchese voleva aprire la finestra e Roberto glielo impedì di viva forza. Fortunatamente, perchè appena la sua ombra apparve sulle vetrate una palla gli sfiorò le tempia. Discesero l tutti tre al piano terreno.

Renato incoraggiò colla voce a colpir

La porta infatti cedette sotto i colpi della scure. Gli inglesi salutareno il primo passo

con un urrà furioso di gioia. Poi s'arres'arono stupefatti. Con un colpo di pistola Roberto aveva freddato il colosso inglese, ch' era stra-

mazzato al suolo. Renato gridava forte:

- Uccidete il più giovane I... Cento

confezione dei burri o dei formaggi, ha altresi rilevato la imperfezioni che ancorz esistono, e sarebbe da ingenui non farne conto e non porvi pronto E. Tosi. rimadio.

#### Per una federazione fra le latterie del Friuli.

Ieri la Patria ha fatto bene col pubblicare in un posto distinto, per la sua suo Municipio nuovo. importanza, l'articoletto mandatole da Codroipo, sulla proposta di quel Circolo Agricolo, d'istituire un Casaro-Ispettore che curi il buon andamento delle latterie di colà.

L'egregio E. Tosi nell'ultimo numero dell'Amico del Contadino constatando il consolante sviluppo delle latterie in Friuli, che ora raggiungono quasi il numero di 200, così conchiudeva:

«Se tutte queste latterie saranno aiutate a vincere dificoltà tecniche che spesso ne ostacolano il rapido sviluppo, sa fra loro si darà vita a una potente federazione per la tutela dei loro interessi, se infine saranno guidate ad una unità d'indirizzo, l'avvenire ed il buon nome dell'industria casearia friulana sarà assicurato per sempre, portando ovunque suona il simpatico dialetto friulano, isperati benefici. >

L' iniziativa del Circolo di Codroipo, e questo periodo dell'autorevole sig. Tosi mi richiamarono a quanto io serivevo nel Crociato del 29 aprile a. c. sotto il titolo «Cooperazione Agraria» nel quale così dicevo in argomento.

« Ora, secondo me, un mezzo sicuro di perfezionamento fra la nostra cooperazione sarebbe di unire subito in federezione tutte le latterie del Friuli. Queste latterie così confederate darebbero certamente maggiori vantaggi che non abbiamo dato finora; perchè una federazione bene organizzata curerebba la migliore lavorazione del- latte e la conservazione dei prodotti; renderebbe più facili e più vantaggiosi gli acquisti in comune di quanto occorre per il buon funzionamento delle singole latterie; assumerebbe la vendita dei prodotti esuberanti, aprendo quelle vie commerciali che le latteria isolate non riuscirebbero mai ad apriro. La sede di questa federazione, naturalmente, dovrebbe essere Udine; da qui si espan. derebbero i suoi vantaggi su tutte le 150 latterie dispersa per il Friuli, e questa industria, tanto importante per noi otterebbe il meritate sviluppo. »

Plaudo quindi alla iniziativa del Cirsi motte all'opera per fare qualche cosa di pratico su questo terreno; ma perche l'idea riesca più completa e parció più vantaggiosa, faccio voti che sorga un Comitato il quale inviti tutti i preposti delle latterie friulane ad una riunione, ove venga discussa la proposta di una federazione, e approvatane la massima si passi subito all'attuazione pratica di essa. Poichè io sono convinto, come mostra di esserlo il benemerito sig. Tosi, che una federazione provinciale porterebbe maggiori vantaggi che dei semplici Casari-Ispettori distre'tuali.

Finalmente vorrei che dell'importante questione si occupasse tutta la nostra stampa, che così renderebbe un buon servizio al perfezionamento dell'industria caseria nel Friuii.

Udine, 27 ottobre 903.

D. Franzil.

CARTOLINE varie, franche 50 cen-JU tesimi | Del Vitte, Via Ticinese 5,

luigi a chi lo colpisce!

Fosse vigliaccheria, fosse shalordimento, nessuno dei marinai avanzava. Renato allora si fece innanzi e spianò l'arma contro suo zio: ma in quel momento una forte detonazione che veniva dall'alto lo colpi alla testa. Egli barcollò un minuto, cadde gemendo:

- Sono morto... Il conte Valeriano, uscendo all' istante lo trovò in un lago di sangue, che non dava più segno di vita.

Si rivolse allora in inglese al più vecchio, che pareva il capo

Seppe così che suo fratello aspettava nella barca l'esito della spedizione. - Portategli questo cadavere - disse - ed augurategli che la sua fine sia

migliore. marinai, sbalorditi di così impreveduto esito, raccolsero i due cadaveri sopra una portantina improvvisata con verdi rami e ritornarono silenziosi e

Goffredo e Giorgio si trovavano laggiù presso la sponda, in vedetta. Scorgendo un chiarore poco distante dal luogo dov' era stato calato il corpo del sig: Geminiano, Goffredo lo mostrò all'amico.

cupi alla volta del fiume,

- Sono gli spiriti dell'acqua che danzano — feca l'altro, continuando a fumare tranquillo e indifferente. - Non è più tempo di spiriti, caro

# Gronaca Provinciale

8. GIGRAIO DI MOGARO.

- Una dovota delucidazione. Codesta Spett.le Redazione fu gentile d'accettare nel suo reputato Giornale N.o 259 una corrispondenza da S. Giorgio di Negaro riguardo alla spesa del

Ben lontani dal polemizzare colla suddetta On. Redazione che postillò quell'articoletto, proviamo il dubbio, di non esserci bene espressi e domandiamo ancora alla medesima la cortesia di un po' di spazio per tentare di farlo.

La parte eletta di S. Giorgio si sarebbe rallegrata se la spesa di L. 100 mille si fosse impiegata nelle scuole e all' insegnamento pubblico, provvedendo il paese di tutti i mezzi e la instituzioni intese ad educare ed instruire la massa tanto bisognosa di coltura morale ; ma la L. 50 mille immurate in un municipio di ostentazione, davvero non riuscirono gradite a tutti, tanto più che il bisogno di un municipio nuovo non fu mai sentito ne formò mai un problema studiato da anni. Fu un colpo di testa, ecco.

Riguardo poi all'aumentata popolazione del luogo, questa non imponeva affatto una grandiosità edilizia inutile, gravosissima e discordante col resto del paesello. A nostro vedere qualunque locale a municipio, grande o piccolo purchè sufficente, piò contenere una buona amministrazione non impedita a bane governare un Comune anche vaste. Se un fabbricate municipale potesse influire colla sua capacità su quella dei municipali, magari. In tale caso saremmo i primi a lagnarci essere il nostro troppo piccolo ma, pur troppo, la correlazione non esiste. Questa può trovarsi p. e. in un pievano a'flitto che l'ampiezza della sua chiesa sia ridotta angusta dell' aumentata popolazione, ma non si può applicare la stessa apprensione alle proporzioni materiali di un municipio.

Nel caso concreto di S. Giorgio, si abbandono un edificio solido e a bastanza all'uopo rimesso a nuovo non da un molto tempo colla spesa di circa L. 4 mille, pel solo motivo di più piccolo di un altro più grande, il quale più grande, obbliga ii d'oro con catena, accompagnande il Consiglio in un ambiente d'ampiezza minore della sala vecchia, stante il difetto acustico della nuova, finora inservibile.

Anche noi, come l'On. Redazione di codesto Giornale nella sua nota, fidiamo nella Rappresentanza comunale riguardo all' occuparsi di tanti bisogni comunali, sebbene posposti alla cura del superfluo; ma una cosa è disimpegnarli colla propria saccoccia, cioè con danari giacenti in cassa, ed altra, incontrando debiti.

Ci siamo spiegati?

#### TARCESTO.

- Sala de Monte.

26 ottobre. - Ieri la Compagnia comica Udinese, innanzi numeroso e scelto pubblico diede l'annunciata recita straordinaria, rappresentando: Un le péc e doi son masse, commedia in tre atti dell' avv. Leitenburg e la brillante farsa: a là fan e al dis di no.

La compagnia conta ottimi elementi, quali le signorine Tomadini e Repetto che, nella recitazione corretta e spigliata, si distinsero nelle rispettive parti di Checche e Sesute. Anche le signore Fantini e Bianchi dimostrano conoscenza

mio; bisogna andar a vedere. Giorgio non diceva mai di no al padrone dell'Oliveta.

V'andarono quindi, ed il più strano spettacolo s'offri alla loro vista.

L'ubbriaco era stasto dal capo marinaio legato e portato nella barca, dove lo avevano lasciato in custodia di due marinai e del conte Rolando.

Passata circa un'ora, per la freschezza dell'aria notturna e per l'incomoda posizione, i fumi del vino che lo avevano intorpidito, cominciarono a svanire. Egli aperse gli occhi, li chiarore della lampada appesa al palo della barca lo ferì, egli si drizzò a metà vide il conte Rolando seduto a poppa, addormentato; ed ai suoi piedi, due marinai che russavano del sonno pesante dell'ebbrezze.

La ragione gli tornò completamente. Le sue pupille si fermarone sul conte di Molère corruscanti d'un odio infornale.

Si sciolse con pochi movimenti dalle corde che lo tenevano avvinto.

Afferro i remi e porto la barca proprio al luogo fatale. Nessuno se n'era accorto, depose i remi, poi si piantò di fronta a Molere e scotendolo per le braccia:

- Siamo arrivati! - lo informò con voce sorda, minacciosa. -Eh? che cosa volete? - demandò il conte, ancora assonnato...

della non facile arte di recitare. Benissimo il Bianchi nella parte di Cont di Fiorenze come pure il Malisani, ottimo caratterista nella non facile parie di sior Coleto. Buono il Della Bianca; al contrario il Bettini che non dimostra attitudine per il palcoscenico, perchè troppo affrettato e scorretto.

Le chiamate al proscenio a tutti gli attori ed i frequenti applausi, attestarono l'esito felice della compagnia.

#### CASARSA DELLE DELIZIE.

- Flori d'arancie.

Oggi il simpatico, colto giovano Aldo Bartolini impalmò la gentile maestra signorina Maria Patris. Alla copia eletta i nostri migliori auguri e le nostre vive congratulazioni.

SACILE.

- La crisi municipale. (b. c.) Dopo le dimissioni del Sindaco la G unta avrebbe dovuto essere solle-

cita di prendere un provvedimento. Ma benchè invitata ad adunarsi domenica 25 corr. alle ore 11, e lunedi alle 13.30 e alle ore 20, e martedì alle ore 11, non venne finora presa alcuna decisione. Questa sera l'assessore Anziano di-

ramo altro invito per la convocazione di domani mercordi alle ore 17 con il seguente ordine del giorno : comunicazione della dimissione del sindaco e deliberazioni relative.

Come l'andrà a finire? Sembra che alla anzidetta dimissione seguano quelle degli Assessori. E allora

il patatrac sarebbe completo.

PORDEROME

- Cena d'addio.

L'altra sera, nella sala del restaurant della Stazione, gli impiegati della ferrovia offersero una cena d'addio al signor Carreri Emo, gestore, che come scrivemmo - fu traslocato a Tra-

Durante la cena, servita egregiamente dal bravo Tita, regnò la più schietta allegria, improntata a sincera stima e affetto verso l'intelligente e zelante

impiegato. Alle frutta, entrarono nel restaurant i signori Polese Antonio, Asquini Francesco e Poi Francesco, il primo dei quali in nome dei commercianti. presento al signor Carreri un orologio dono-ricordo con appropriate parele. Dopo di l'i brindarono il signor Asquini ed altri, ai quali risposo commosso il festeggiato con espressione di riconoscenza per l'affettuosa dimostra-

WAR LINE ROOM OF

— Ricco dono alle scuolo del Comune. 27 ottobre — (Ezio) — in questi giorni pervenne al locale Municipio uno spiendido labaro offerto dal signor Enrico Ballico per le nostre scuole. E uno splendido lavoro exeguito dalla distinta signorina Maria Ballico figlia del donatore. Il drappo in raso bianco porta nel centro lo stemma di Spilimbergo ricamato in argento, e sopra lo stesso la dicitura : Scuole elementari di Spilimbergo n gotico antico.

Uno splendido fregio contorna il drappo - ricamato con eccelienza d'arte ed in tinte indevinate ed armonizzanti fra loro. Tanto le parole come il fregio vennero eseguite su modello degli antichi e pregevoli Antifenari esistenti presso il nostro Duomo. L'esecuzione dei ricami, a detta di persone competenti, è perfette e fa onore alla gantile signorina Ballico.

- Mi riconosci? Scesso nuovamente alle spalle, il conte si risvegliò completamente e s'alzò fremendo. Egli sperava ancora di sognare.

- Vedi dove siamo? - gli chiece nuovamente l'ubbriaco. Molère gettò un colpo d'occhio all'ingiro e tremò scorgendo il luogo sinistro.

- Là hai gettato la tua vittima. là devi andare tu pure.

Goffredo e Giorgio ascoltavano. Pietro continuò.

- Il delitto è sempre punito. Se s'inganna la giustizia degli nomini. non s'inganna quella di Dio i... Ci presenteremo entrambi a lui, prima, che spunti il giorno ...

li Conte Rolando gettò sul flume uno sguardo di terrore e chiamò con tutta la sua voce i due marinai inglesi.

Una specie di grugnito rispose al suo appelio; poi tutto ritornò nel silenzio.

Richiamando con uno sforzo supremo un sorriso sulle labbra livide, il conte implorò:

Pietro, m'hai fatto paura. Lasciami sbarcare, via.

E s'abbassò e raccolse un remo. L'ubbriaco glielo tolse di mano e mostrandogli il levante dove cominciava uno chiarore, disse con grande soleanità.

- Faccia come me, signor conte: preghi Iddio che ci usi misericordia...

Continue;)

# Efferatissimo delitto.

Il ullino supreme gr de della madre. -Come la vittima si è difesa. - Strazio orriblie..... L'accetta e la rencola. --Assasslof impuniti.

(Dal nostro incaricato speciale). Teor, il paese che già ebbe fama nel mondo alla morte del vecchio milionario Mazzaroli, occolo oggi di nuovo ricordato sui giornali - e raccapriccio e pietà desta il suo nome l... Piccolo paesello, a forse due chilometri da Rivignano, in quella sterminata pianura che noi chiamiamo la Basse: colla pioggierella di ieri, strade e cortili fangosi; case, meno le peche degli abbienti, meschine di aspetto, basse, con le corti sudice raccoglienti i rifiuti delle stalle. Paesello così lontano da Udine, finchè non si esaudiscano i da lungo formulati voti e progetti di un tramvia per Udine - Mortegliano - Codroipo - Latisana, così lontano che l'andarvi costa come l'andarvi a Venezia, grazie anche alla abilità dei vetturali codroipesi nel «sostenere il mestiere ».

#### A Codrelpo, s'ignora il dellito.

Giunsi a Codroipo, dov'era la siera annuale di S. Simeone, poco dopo le quattordici, col treno col quale arrivò l'autorità giudiziaria : giudice dott. Zamparo e medico-perito dett. Giuseppe Pitotti: mentre il sostituto procuratore del Re dott. Tescari e il cancelliere dell'ufficio d'istruzione signor Locatelli vennero poco dopo in bicicletta.

Moiti, gli accorsi al mercato : e poichè ogni giornalista... non più giove ne ha sempre centinaia di conoscenti dovunque, moltissimi chiedevano, al vedermi:

Cosa vuol dire, la Patria qui?.... - Hanno assassinata una donna, a

Teor... Ma nessuno ne sapeva. E il fatto si spiega, perchè il cadavere della vittima fu veduto soltanto jermattina, alle nove; e tutta quella gente - anche da l'eor o dai paesi vicini - era partita per Codroipo prima che la lugubre casuale scoperta avvenisse.

Alla Ferrata soltanto — una locanda emperio dove c'erano almeno una cinquantina di vetture - incontrai il dett. Chiesa, medico di Rivignano, il guale mi disse:

Si, la notizia pur troppo è vera-Hanno trovato il cadavere sull'orlo di un campo di granturco... Dicono che fa arrore. Ha la testa squarciata: una ferita enorme dietro l'orecchio, una sulla faccia. L'assassinata si chiama Battistutta Maria: vedova, giovano: appena ventiquattro anni. Mancava di casa da jersera. I suoi la cercarono tutta la notte. Il cadavere lo trovarono solamente oggi mattina. Pare che l'abbiano trascinato, perchè si videro traccie di sangue, lontano alcune decine di metri...

- Ma, e l'assassino? il movente?... - Chi ne sa nulla?...

#### Le prime notizie sommarie.

E via, con la pioggia, a Teor. Giunsi prima d'ogni altro. Nel paese non trovai segno esterno veruno di quella commozione ch'ebbi campo di osservare in altri luoghi funestati da qualche delitto straordinario: non capannelli di gente dove il misfalto si narrasse o commentasse; ognuno attendeva alle proprie faccende o, causa la pioggia, si affrettava al ritorno dal mercato o dai lavori.

Per accedere al campo dell'assassinio, si doveva prendere una stradicciuola a sinistra, quasi all'ingresso del paese. lo preferisco andar addirittura, per raccogliere le prime notizie, tanto da formarmi un concetto sommario del delitto.

Ed ecco ciò che mi risultò:

La vittima si chiamava Lucia Maria Battistutta fu Giacomo e fu Elisabetta Comisso, nata in Aris di Rivignano il 18 dicembre del 1878, unitasi col solo rito religioso a Pietro Corrado di Francesco di Teor nel novembre del 1898. La Maria Battistutta rimase orfana, ancor fanciuletta, di entrambo i genitori : e fu allora che suo fratello Giuseppe, ammogliatosi con una giovane di Teor nella cui casa andò cucco (cioè fu accolto in casa della meglie), la press cen se.

Il Pietro e la Maria avevano cominciato ad amoreggiare ancora a tredici anni. Si unirono giovanissimi - a soli vent' anni circa. Stettero insieme pochi mesi : il Pietro dovette pagare il suo tributo alla Patria, e fu soldato di fanteria: morì, anzi, a Cava dei Tirreni, il 5 di novembre del 1899. Intanto, era nato un figliuolo, Francesco (il nome del nonno) il 27 di settembre dello

stesso anno.

La Maria Battistutta era andata ad abitare in casa dei Corrado: coi genitori di lui - Francesco Corrado e Maria Di Lorenzo; e coi fratelli - Antonio, il quale ora conta circa ventidue anni e Luigi che ne ha diecinove.

Della giovane donna - madre e vedova senza essere stata moglie legittima - nessuna voce che sparlasse, nè prima della sua fine terribile, ne ieri.

- lo posso dir che non ho gnanche mai sentita la sua voce — mi disse l'assessore anziano del paese, col quale parlai. - Una donna che attendeva al sfatto suo, che non dava attedio a nessuno...

Come al narra il delitto.

Dai discorsi ch'ebbi con l'uno e con l'altro, ecco il racconto che sa ne può conceptre:

Il delitto fu consumate non già sul posto dove fu veduto il cadavere, ma nei terreni circostanti: la vittima tu poi trasportata. (Vedremo come questa supposizione non regga). - Ma dave? vi sono traccie?...

- La guardia campastra Vittorio Corrado e lo stradino Luigi Zanello perlustrarono i campi all'ingiro: ma non ebbero nessun risultato.

Ho detto già che il campo dove fu trovato il cadavere sta alla sinistra della strada per cui si accede al paese - discosto duscentocinquanta, trecento metri dal Cimitero e poco più dalle case ultime di Teor verso di esso.

Il delitto fu consumato intorno alle dieciotto (ore sei pomeridiane) di lunedì.

- Ma cemut lu saveiso? - Viòdial, sior: une fèmine, Vigie Darandin mulr di Jacun Colovatt che i disin Jacum Tele, e' stave apenis soreli a mont su la fontane a lavà, dongie di ciase so; e jè e' ha sintud une 103 di femine che berlave :

« — Lassaimi, lassaimi, che o' viodi anciemò une volte il miò frutt. » -- E no ha sintud nuialtri?...

- Nie, sior. E nancie no jè lade a bazilà pui di cussì, e no ur ha d:te nie a di nissua... Cui veve di pensasi ches brutis robis?...

Noto qui, e non mi sembra senza importanza che sia posto in sodo, come, secondo un'altra versione, la Luigia 1) arandin-Collovati avrebbe udito quella supplichevole voce femminile implorare:

- Lascimi, lascimi, che o viodi ancie une volte il miò frutt — e non già — Lassaimi, lassaimi... - E dico non senza importanza l'assodare le precise parole udite, perchè, mentre la prima versione dinoterebbe che la povera vittima si trovava di fronte a persona giovane e con la quale ella era in confidenza e cui dava del tu; la seconda versione invece rivelerebbe ch'ella si trovava di fronte — o a più di uno (e non pare), o a persona di lei più attempata e alla quale rivolgeva la parola col voi, com'è l'uso friulano.

#### Il racconto del cognati.

La Maria Battistutta era stata con cognati Antonio e Luigi, nel pomeriggio di lunedì, a falciare erba medica nel campo detto Plubant, ch'è nei pressi del paese. L'Antonio rincisò verso le cinque - così egli narra - dicendo:

— O' voi ciase a governà i nemai... Restarono soli il Luigi e la Maria. Quando il lavoro fu terminato - l'erba medica falciata era stata già disposta in covoni -- i due giovani cogcati se ne vennero via dal campo. L'uscita del quale è proprio sulla strada. Poco appresso scorre un'acqua detta il Fossalat che poi si dirama nei fossati flancheggianti le strade o circondanti i campi. La strada attraversa l'acqua; per pedoni, però, vi è un ponticello in legno: un semplice asse posto in alto, su due minuscole pile.

Avavano già passato il puinfutt, avviandosi al paese: la Maria dietro del cognato, col tridente in ispalla.

« — O' voi a tuèli il ciavall — disse a lei il cognato. — Tu valà fati dà il fiarr là che lu ha piardud, là dai Tele « — Ustu ch' o' vadi cu la forcie, là di lor?.. — rispose la donna — A! saress miei che o' tornass in - daur a plantà la forcie t' un coul...

E come disse, fece. Il Luigi, intanto, continuò la sua strada verso casa: e più non la vide!

- Ma veso viodud cualchidun, che al foss a vore ta-i ciamps li dongie? o ch'al passass par che' strade?...

- No l'ere niùn, sior, ta-i ciamps e' jerin duchiu tornads ciase. Ma vignind vie, dopo ch'o' soi restad di be'-sol, o hai ciatads tre di lor, di chei che van a comprà ciavei di femine pai pais...

#### I mercanti di capelli femminili.

Questo incontro avvenne all'incrocio della stsada di Teor con quella di Ariis, la quale descrive una curva in pendenza verso il roiello Fossalatt cui sopra ho accennato. Erano tre individui riconosciuti quali incettatori di capelli femminili perchè, durante il giorno, avevano fatto affari anche in paese : e dicesi che abbiano trattato anche con l'assassinata.

Anzi, ci fu taluno che mise in colleganza questo incontro e queste trattative con il delitto; e narrava che un cognato della vittima, ieri, visto uno di quei tre, lo afirontasse e l'apostrofasse con le parole di : assassino i tu hai ucciso mia cognata ...

Ma questo racconto è certamente fantastico.

Non mi sembra neanche sospetabile che il delitto sia stato perpetrato da di furto, forastieri : a quale scopo ? non quei tre non per nefanda libidine : i particolari sul modo come fu trovato il cadavere, a parer mio, lo escludono in modo assoluto. Poi, le armi omicide ri levano che deve trattarsi di contadini, di compaesani.

Allanuose ricerche. Sono stato in casa della Maria Battistutta — dietro la chiesa, in un cortile fangeso, dove ci sono rarecchie altre cise.

Ardeza un bel fu co. La tradizionale polenta bolliva nel princio. Interno al fucco, sotto l'ampie camino sporgente, sedevano il suocero o i due cognati (adopero queste parole non elegittime», per brevità); la succera attendeva alla polenta e alla cena, che stava cucinandosi in una padella a parte. Il figlio della uccisa — un vispo bel fauciulietto pafluto - trotterellava su e giù re: la cucina, attaccandosi qualche volta alle gonnelle della nonna.

- Sintit, po: cemud is stade? - Jò no sai nie, sior - mi rispose il suocero. - O soi stad via dutt il di. Soi tornàd ciaso viare lis cine e o' soi làd te' stale a governà el bestë im, cun gno fi Toni. . Jo no puess di altri. Tu, Vigi, conti, conti che' dal fiare dal ciavall...

- O sai, o sai chest. Ma voaltris, cuand che ves viodud che Marie no' tornave, ce veso ditt ?...

- O' sin lads a cirile, sior, dute la gnott: e cun no, plui di coraute omin, pai logs di Teor, a domandà se la vessin iodude; e sul ciamp e li parmis, di pore che i foss vignud fastidi... Po, jò soi stad a Ariis, a viodi se fess lade a durmi dai siei cusins; a Driulasse, di so' sur che jè lade là a marit...

- Erie une buine femine?... - Eh buine, ch' al viodi !... In cuasi cinc agas che a e stade cun no, mai une peràule, mai...

- Vevie cualchi morosezz ?... - Ah no, sior. E diseve anzi: c -Co haio di là a maridami, jò?... Par tradi chest puor frutt?.. jò o stoi ben cun vo e no voi vie di chenci fin cha mi tignis. > — Jè no s' impazzava cun nissun...

- Ancie jò sei stade a cirile - soggiunse la succera Maria di Lorenzo, un po' balbuziente. - O' soi lade a domandà il dai Colovatti, se fess stade a domandà il fierr di ciavall; e mi han dite di no. « - Pur el miò Vigi le ha mandade cult... > — «Ma: no la vin iodude... >

- Che' Colovati, iso la Vigie, che' che varess sintud a zigà?...

- Sissignor. - E no us ha ditt nuie, di ve' sin-

tùd a zigà?.. - Nies sior : al po' crodi. Nome uè

di matine, le ha dite... - Mi par che qualchi altri al vei sintud...

- Si: Vigi Piantoni, che al sta insomp dal pais... Ancie lui a l' ha sintud a berlà: - Làscimi, làscimi, ch' o viodi ancie une volte il miò fru't...

Il Cecchino stava lì, accanto al fuoco, sgranando i suoi occhieni su di me che gli ero sconosciuto. Egli « udiva » i racconti intorno alla madre sua così barbaramente assassinata: ma non li comprendeva: quel forestiero lo interessava certo più che non le strazio cui fu trucemente sottoposta la povera sua manima...

- Cheste matine - riprese il vecchio Francesco. - Cheste mattine o' soi làd a Rivignan, dai carabinirs, a diur che la Marie no ere tornade ciase in dute la gnott e che no e stevin in pensirs.

- E co us hano rispiundud? - Mi han dite: « - Se la ciatais, vignit a visà : e se no, e' viguarin quand che podarin... Po, o soi tornad a Teor Intant, e' vevin ciatat i zocui; po le han ciatade ancie ie'... e o' soi tornad dai carabinirs a visaiu...

#### Impressioni, voci.

Dalla visita in quella casa, riportal l'impressione che la tremenda fine della nuora e cognata vi fosse appresa con molta calma: l'unica frase dettami dal Francesco Corrado, il suocero, fu questa: -- Disgraziis no mancin mai...

Lo rilevo non per maligno fine; ma per iscrupolo di verità. E devo anche rilevare che non seltanto i Corrade ebbero a narrare gli ottimi loro rapporti famigliari con la uccisa; ma che questi mi furono confermati da tutti con cui tenni discorso. E così tatti ad una voce ripetevano che la povera assassinata era una buonissima creatura : non sapevasi nemmeno che fosse in paese; non abbadava a nessuno : attendeva soltanto al figlio ed alle faccenduole proprie.

E per debito di verità, devo rilevare anche altre voci - appena appena « sensibili » per così dire. E cicè, che la Maria Battistutta, ancora avvenente se non proprio bella, avesse avuto proposte di matrimonio; che negli ultimi tempi era, sorto il sospetto ch'ella fosse ri- | roide. masta incinta : sì che fu provocata anche una visita del medico locale dott. Pividori : visita ch' ebbe esito affatto negativo. Queste le voci : per le quali, naturalmente, non posso garantire, essendomi manesto il tempo di controllarla; ma intorn) alle quali, come sulla impoportanza loro nel misfatto, potrà far luce l'autorità giudiziaria.

#### Parifeolari di «contorno».

Ebbi occasione, sepra, di notare che furono, prima di tutto, rinvenuti gli fonda !... zoccoli della estinta. Li trovarono circa duecento metri loatano dal luogo ove poi fu scoperto il cadavero - verso Driolassa.

Traccio di sangue, invece, furono trovate in due punti diversi : poche e piccole goccie - forse cadute dai ferri omicidi: nell'atto che furono scagliati lontano?.. chi può dirio?a perchè quelle poche traccie, vedute dalla guardia campestro e da parecchi testimoni e lavata poi dalla pioggia, erano su due

strade divaras. La forca fu trovata, come il Luigi Corrado racconto che la Maria gli aveva detto di fars, niantata in un covone di erba medica. Tutti i covoni erano ancora ieri intatti, meno due in fondo verse il campe di granturco dei fcatelli Antonio o Stefano Collovati, dove questi, verso le nove di iermattina, recandosi col servo Bagnara per raccogliere le pannocchie, videro il cadavere.

Notevole che, per piantare la forca nel covone, la Maria Battistutta doveva ritornare due volte sulla sua strada; che, ad ogni modo, per rincasare, doveva venire per la strada tenuta dal cognato Luigi, non già volgersi verso il campo dei Collovati, in posizione affatto opposta e separato dal suo da altri due appezzamenti di terreno, confinati o da filari di viti muniti di filo di ferro o da fossati d'acqua.

Nè il corpo di lei fu trasportato dopo il massacro fattone: nessun visibile segno, in nessun luogo; nè traccie di sangue che lo rivelassero, mentre dallo squarciato e pastato cranio e da altre ferite il sangue dovè colare a fiotti.

I due covoni — a detta del Francesco Corrado — furono smossi e rivoltati dai famigliari stessi dell'uccisa, per ricercarvi la forca.

#### La prima visita medica. Orrendo, selvaggio strazio!...

#### Mentre stavo così raccogliendo particolari, ecco che mi avvisano essere

giunta l'autorità giudiziaria e trovarsi sul luogo dove fu scoperto il cadavere. Vi accorro - attraverso pantanosi

campi, saltando fossati d'acqua, Il cadavere giaceva sotto la pioggia, ali' entrata di un solco. Intorno, il giudica dott. Zamparo, il sostituto procuratore del Re dott. Tescari, il cancelliere Lecatelli, i medici dott. Giuseppe Pitotti di Udine e dott. Pividori di Ospedaletto, medico condotto a Teor. Il vicebrigadiere dei carabinieri stazionante a Rivignano ripara con l'ombrello il dott. Pitotti. Carabinieri e guardie tengono indietro i contadini accorsi - sul volto dei quali non si legge che fredda curiosità : non orrore, non raccapriccio: e lo provai pur io, che ne ho veduti oramai tanti e tanti cadaveri sanguinolenti !...

Sillavata la tela incerata che riparava la povera morta dalla pioggia c un lenzuolo che la copriva, appaiono il capo e il volto straziati orrendamente, selvaggiamente... L'occhio aporto, immobile, sembra implorare ancora:

- Lassaimi, lassaimi, ch' o viodi ancie une volte il miò frutt !..

Una breccia, una immane spaccatura nella regione sinistra della nuca, con fuoruscita della sostanza cerebrale: più celpi, ferocemente, scesero a pestare le ossa di qual povero cranio !... Il lobo dell'orecchio spa :cato : intorno all'orecchino, si aggruma il sangue: un altro colpo di accetta, anche questo i... E il naso, dal principio della cartilagine, e le labbra spaccate disumanamente, in senso verticale, da un altro barbaro colpo di accetta, dimedechè la spaccatura si approfondisce nel mascellare superiore dividendo i denti incisivi e la mandibola fino al mento !...

Uno strazio orribile, un massacro bestiale !...

Il dott. Pitotti slaccia il fazzolatto intorno al collo: non era stretto. E apre i due primi bottoni del corpetto ch'era abbottonato. Si scoprono così al lato sinistra del collo tre ferite lineari in sanso trasverso, parallele fra loro, di cui la più alta è lunga centimetri due e mezzo, profonda tutto lo spessore della

- Cha bel colpetto di taglio, eh!.. Queste ferite qua xè fatte dopo, quando, che la gera per terra, per finirla, probabilmente...

La seconda ferita è un centimetro più al di sotto, lunga quattro centimetri e interessa i tessuti profondi: è pura ferita da taglio, coi margini nel centre divaricati di un contimetro: col dito, il dott. Pitotti vi penetra fino ai corpi della vertebra, e sul davanti fino alla trachea!

La terza ferita è ancora più vasta o profonda, coi margini distanti nel mezzo due centimetri. Vi si vede ad occhio nel fondo il corpo della vertebra, essendo stati divisi tutti i tessuti profondi; nell'angolo anteriore si vede il lobo sinistro della glandola ti-

Intorno a queste terite, ma sopratutto intorno all'inferiore, si vedono coaguli di sangue, estesi fino alla fossetta giugolare.

Queste tre ferite sembrano prodotte da roncola.

I vestiti sono slavati dalla pioggia. Nella mano sinistra, il dito anulare conserva l'anello d'oro di sposa. Si solleva il braccio, vincendo la rigidità cadaverica dell'arto già molto tenace; si volta la mano... Un' aitra ferita pro-

- Eh, xè un colpo de accetta anche questo!... - esclama il dott. Pitotti.

Questa ferita è situata nella faccia palmare del polso, e partendo dalla eminenza tenace dal pollice spacca in due trasversalmente il palmo della mano i dri. a circa due centimetri sopra l'articolazione ulno-carpea : una vera brrccia profonda fino ai tessuti ossei : tendini

e guaino, completamente recisi 1. Fora la straziata donna avanzo la mano ne. istintiva propria difesa : forse fu aliona 28 o ch' olla mandò quel grid angoscioss

and it

zion

raro

Soci

01101

ige

di b

stra

lode

zien

e de

S2118

dato

cian

sigli

qua

diss

Don

dovi

Paol

sper

pars

mor

ciate

nem

dere

fron

mote

send

ogni

invocante il figlio !... Si alzano lo sottano per esaminare se vi sieno altre ferite o traccie di vio.

lenza : nessuna. Si solleva quel massacrato capo: la piazza di sangue si estende per circi sassants contimetri di lunghezza e trenta sigli di larghezza : molto sangue, tutto il sangue di quella straziata !...

Un'altra ferita ancora, nella parte posteriore laterale destra della nuca: una breccia dei tessuti molli, nella quale penetrano quattro dita e vanno fine all'occipite !....

Nelle vesti, posteriormente, v'è sole qualche macchia di sangue : non fange attaccatovi; anzi, una parte delle vesti era ancora asciutta, quella compressa dal corpo contro il terreno. Le sottane erano allacciate di dietro come usono le contadine delle Basse che vanno a lavorare nei campi.

Là dove posava il capo dell'assassi. nata, non si vedono grumi della so. stanza cerebrale — ma grumi e coagui. di sangue che si possono raccogliere colle dita !...

Le ferite, come notei facendone som. maria descrizione, furono prodotte de colpi di roncola e di accetta: le più micidiali, con l'accetta: e furono quelle della regione parietale sopra l'orecchio sinistro e quella del volto.

#### Trasporto della vittima

Il cadavere fu trasportato, su appisita portantina, nel cimitero poco fentano. Durante la notte, fu piantonato dalle guardie campastri.

Stamane, la commissione giudiziaria si recò di nuovo sopraluogo, per l'autopsia, che sarà praticata dai medici dott. Pitotti e dott. Pividori,

Fu pure mandato sul luogo il delegato signor Giuseppe Birri, per le indagini.

#### Si scoprirà l'assassino?

Nessun indizio, fino a iersera, che potesse far luce sul gravissimo delitto: e pochissima fi lucia che si arrivi a sco. prire l'assassino. Questo è il quarto cmicidio consumato a Teor, in circa m ventennio, senza che si sia mai potuto scoprire chi li aveva perpetrati; e un omicidio fu pure consumato nel 1901. Zompicchia in gennaio, restando finora sempre ignoti gli autori. E gli abitanti, massime di Rivignano.

si lagnano della scarsa sicurezza pub blica in quei paraggi. Ne hanno torto: la stazione dei carabinieri di Rivignano, da cui Teor dipende, è composta di un vicebrigadiere e due carabinieri: uno deve restar di piantone in caserma: che possono fare gli altri due?...

Per sopraggiunta, vi si trova ora un vicebrigadiere affatto nuovo, venuto di tre coquattro giorni.

Il Gazzettino narra che la vittima fu violata dagli assassini, che i colpevoli sono più di uno ctra cui il maggiormente indicato sarebbe un lontano parente della povera giovane »; che «si prevedono numerosi arresti molto sensazionali ».

Possiamo dire che dall'esame fatto nella camera mortuaria - non minuto, poiche questo fu rimandato ad oggiresta escluso che gli assassini abbiano violato la donna; e che le altre notizie, compresi i probabili arresti sensazionali, sono «carote» — ripetiamo, sine a questa mattina.

#### Una grave disgrazia.

Un carro trainato da due buoi percorrendo la strada da Teor a Driolassa, per un improvviso adombramento dei buoi travolse le persone che vi erano su.

Una donna riportò grave ferita sila regione femorale sinistra, che avrebbe potuto produrre la morte per dissanguamento, se il pronto accorrere del D.r Giuseppe Pividori non avesse saputo evitare l'emorragia.

La ferita è certa Della Bianca Maria, maritata Mattiussi.

### CIVIDALE.

- Le morte del Cappellano di Gagliane 27 ottobre. — Il giovane cappellano di Gagliano don Antonio Marinig di Civi-

dale, venerdi scorso, si apparecchiavi a celebrare la messa, quando si accor-B3 che le gambe gli si irrigidivano 6 le forze gli venivano meno, tanto che dovette meitersi subito a letto, dal quale, disgraziatamente, non doveva più levarsi.

In breve tempo perdette completamente l'uso di tutta le membra, nulli valsero le cure dei medici dott. Sartogo e prof. Pennato, (quest' ultimo chiamato agli estremi) chè lo stato dell'infermo era tale da non lasciar alcuna speran za di guarigione.

Ed, nggi, alla 1 pom. rendeva l'ant ma a Dio, circondato dai parenti e da parecchi sacerdoti

Alcuni dicono che la causa della malattia del giovane Cappellano, sia stata una forte paura provata nella notte in cui ebbe la canonica visitata dai la-

funerali seguiranno domani, i salma sarà tumulata nel cimitero Cividale.

Dopo spice accu colpe sui 1 di G proc ver : di al nent

> e tu spett istru impi si pr Casse poi ( dura

Pare

Al nella Scoce fu se Un maes Parta gnare catte rono E

Parta furon tere بسينبدو بالما

Si todo Venez del g il. Form

fu allora

ngosci<sub>oso</sub>

ninare se

di vio.

capo: la

er circa

e trenta

tutto j

parte

nuca:

vanno"

v' è solo

on fange

lle vesti

mpressa

sottane

anno a

SSSSSS.

ella so.

Coaguli

cogliere

ne som.

lotte da

: le più

quella

racchio

app.

co lea-

ntonato

diziaria

er l'au.

l dele.

le in

ielitto;

a sco.

arto c\*

rca un

ецц

finors

gnanc,

a pub

gnano,

di un

erma:

ora ua

ima fü

lpevoli

ggior-

no pa-

ne « si

o sen

fatto

inuto,

ggi —

otizie,

SAZIO-

a.

olassa,

to dei

no su.

8 8 18

rebba

issau-

re del

sapute

Maria,

gliano.

spo di

Civi

accor.

no e

che

OVEYE

pleta-

artogo §

amato i

fermo

Deran.

l'ani

e da

la ma-

stata

otto in

si la-

ni, ls

nulla

chiava

sino 🔀

usono

i, nella

mano pa

Il diploma di medaglia d'argonto, e propone l'acquisto della stessa, il Consiglio accolso con soddisfazione la lieta notizia ed approvando la spesa per l'acquista doll'ottenuta onorificenza, deliberò di dare alla stampa la relazione ed i quadri statistici che figurarono all' Esposizione.

Si proposta del Presidente su approvato il seguente ordine del giorno: «Il Consiglio di Amministrazione della Società opera a udita la relazione del sig. Presidente, nel mentre accoglie con gradito orgoglio e piena soddisfazione la partecipazione dell'ottenuta onorificenza all'Esposizione regionale di Udine, vota un plauso ed un ringraziamento al vica Presidente signor Giev. De Carli alla di cui opera intelligente ed assidua nel raccogliere ed ordinare i dati statistici chei servirono di base al lusinghiero giudizio devesi la riuscita ; e vota una gratificazione straordinaria di L. 50 al Segretario Schiumiz Luigi od un'altra di L. 10 al Collettore Ongaro Natale per la loro cooperazione in questa compilazione > Al vice Presidente signor De Carli

grazio. Accettati a far parte al Sodalizio 4 nuovi soci, turono chieste al Consiglio e da questo approvate ad unanimità le sanatorie per le spese di rappresentanza sostenute per la visita a Udine delle L. L. M. M. e pel sussidio straordinario dato in antecipazione al socio Enti Lu-

furono rivolte unanimi espressioni di

lodo per la sua opera laboriosa, pa-

ziente e disinteressata, ed egli rin-

ciano. Infine il Presidente diede comunicazione che il sig. Grezzato Felice fu eletto dalla Direzione in uno col Consiglio direttivo del Corpo Filarmonico quale maestro di Banda per il triennio 1903-904-905, elogiamolo per l'opera zelante, prestata durante l'anno di esperimento.

- Nella riunione del « Pro Clemona » fu approvato ieri lo statuto sociale, e vennero eletti a consiglieri i sig. Baldissera Giuseppe, Falomo Giacomo, Raffaelli Ugo, Stroili Leonardo, Pagnutti rag. Sigisfredo, Fantoni Guido. Pittini Domenico, Pittini Giuseppe, Giovio Lodovico, Tessitori Antonio, Cedaro Francesco, Groppiero Bulfardo, Disetti Ermes, Polese Giuseppe, Guarnieri rag. Paolo, Pollettini Luigi, Benedetti Luigi, Castellani Giovanni, Moro Guido, Elea Elia, Pasquotti dott. Federico. Giova sperare che gli eletti vorranno occuparsi seriamente per rialzare un po' moralmente e materialmente il paese.

TOLMEZZO,

 Stradale sistemato. Lo stradale che conduce alla Fabbrica Linussio, di cui vi ho preannunciata di sistemazione, a cura del benemerito Comitato dei pubblici passeggi, in breve volger di tempo ci farà godere... in estate il refrigerio dei suoi frondosi ippocastani. Lode ad esso dunque ed in ispecie al fondatore e promotore Facchin Pietro che pur non essendo di Tolmezzo, tuttavia cerca in ogni modo per procurarle onore.

#### Da Trieste.

- 200 studenti pracessati per aver applaudito il Re il giorno della sua vonuta tra noi.

Dopo i processi di cui venimmo alla spicciolata parlando, contro cittadini accusati d'alto tradimento e non altro colpevoli che di aver deposto ghirlande sui monumenti di Vittorio Emanuele e di Garibaldi ora si sta istituendo un processo contro studenti colpevoli d'aver applaudito il Re a Udine.

Gli studenti sui quali grava l'accusa di alto tradimento sono 200, appartenenti a Pola, Trieste e Zara, Gorizia, Parenzo, Rovigno, Capodistria, e Bujer, e tutti sono già stati chiamati dai rispettivi commissari di polizia e giudici istruttori e sottoposti ad interrogatorio.

- Arresti e Politici e perquisizioni leri accennammo all' arresto del Caucigh impiegato al civico monte. La polizia si presentò al monte, a sequestrò dai cassetti del Caucigh parecchie carte, poi dopo finito l'orario di lavoro che dura fino alle tre fu tradotto alle car-

Altre perquisizioni furon) praticate nella casa del maestro sig. Angelo Scocchi, ventiduenne dopo le quali egli fu scortato in carcera.

Una scena simile successe in casa del maestro Grego; ne fu perquisito l'appartamento, poi gli agenti lo accompagnarono alla scuola perquisendone la cattedra infruttuosamente e lo invitarono a seguirlo slla polizia.

E giorni sono si perquisi anche l'appartamento del sig. Riccardo Vallo che da due mesi si trova in carcere. Gli Iurono sequestrate una trentina di lettere private.

Signorina dà lezioni di pia noforte cel metodo del Liceo Benedetto Marcello di Venezia. -- Rivolgersi alla direzione del giornale.

# Gronaca Gittadina

A proposito della illuminazione

Ora che il problema è risolto, crediamo utile dare qualche ulteriore informazione, la quale metta i cittadini in grado di conoscere come stanno le cose. E cominciamo, per maggiore chiarezza, dal pubblicare le Tariffe private di alcune città.

In Italia (Forza di titoli Roma cent. 7 più tassa (Paderno) Milano n 10 Firenze Napoli Palermo

Genova

Brescia

rico del consumatore.

Monza Le lampado sono a spese del consumatore, mentre nella nostra città sono fornite gratis dall'impresa. Vediamo ora all'estero, dove non c'è tassa, e dove però le lampade sono pure a ca-

> All'estero Bordeaux Marsiglia 15 Nancy Birmingam Glasgow Liverpool Francoforte phenig Dresda Budapest heller Kopenaghen 5 70 phenig Lipsia Stuttgard Zurigo

A Venezia, la Società del Cellina fa pagaro cent. 5 più la tassa lampada a carico dei privati.

La tabella sopra riportata espone i prezzi di tarissa delle principali città d' Europa.

Per quelle tariffe sono però da considerarsi dei ribassi più o meno forti per grandi consumatori,

La tariffa che la Società del Cellina ha proposto per Venezia, fu giustamente ritenuta la più bassa d'Europa (intendiamoct per servizio di città, perchè ci saranno paesetti presso le alpi che producono la luce a prezzi anche inferiori, ma questi casi non possono portarsi come termine di confronto con la città nostra).

Prenderemo quindi pei nostri calcoli e confconti la tariffa di Venezia.

Per quanto ne sappiamo già, quantunque lo studio non sia definitivo; la tariffa privata per Udine sarà nel suo complesso più bassa di quella di Venezia per quasi tutte le categorie dove il consumo è prolungato.

Le sole categorie pei consumatori che adoperano saltuariamente la luce sono alquanto più alte di Venezia.

In questa condizione sono quelle famiglia che vivono molti mesi in campagna. Esse pagheranno 7 cent. per ettowatt.

Le lampade saranno però gratuite. Queste famiglio pagano eggi 7.60: quindi effettivamente un ribasso c'è anche per queste categorie.

Tutti gli esercizi e famiglie che fanno caso costante della luce avranno tariffa eguale ed inferiore a quella di Venezia.

Abbiamo veduta una categoria (la più bassa) a cent. 3 o m zzo per ettowalt con fornitura di lampada gratuita. La tariffa non accorda speciali ribassi ai grandi congumatori. Questi,

abbiano essi una o cento lampade, sono trattati alla stessa stregua; l'unico concetto che vale pei ribassi è la durata dell' impiego della luce.

Ora é allo studio anche il contratto popolare come a Venezia. Ivi la Società del Cellina accorda 2 lampade da 10 candele abbinate per L. 18 all'anno, tassa o lampade a carico dell'utente. Tenuto conto di questi due ultimi elementi, si può dire che a Venezia il contratto popolare offre ai meno abbienti l'uso di 2 lampade per L. 27 annue circa Crediamo già di poter assicurare che qui si farà altrettanto. Il concetto che servirebbe di guida per scegliere quali famiglie possono godere di questo contratto, lo si desumerà dai ruoli della tassa famiglia.

Sangemini. - Acqua minerale digestiva - autiurica da tavola. - Quest' acqua minerale, italiana, per la sua bontà e per la sua efficacia curativa e preservativa, è stata ed è da vari anni oggetto di assidui studii scientifici, e di esperimenti importantissimi. Nai trattati e periodici di medicina si riscontra sovente magnificata e di continuo consigliata. Vi sono verità che è sempre utile il ricor-

Da una nota del chiarissimo Profes. Schivardi al trattato del Dr. I. Beas sulle malattic delle stemace togliamo il seguante brano :

«Le acque alcaline sodiche, usate a lungo, « recano nocumento all' organismo, perchè « distruggono I globuli rossi del sangue e « riescono perciò debilitanti. - Al contrario « di quelle mineralizzate di bicarbonato di calce, fra le quali primeggia la San-« gemini, introducono un elemento natua rale fortificante nell' organismo, ed è quindi « bone, senza dubblo, -referirla tanto « nella cura della gotta, quanto nelle dispepsie ». Consigliamo di provvedersene non solo in casa, ma in Hotel, in Ristorante, per Viaggio,

in Villeggiatura eco. - Teatro Minerva.

Le fantasmagorie sceniche del Giro del Mondo in ottanta giorni, e le strane avventure di Phillheas-Fogg e di Passepartout nonche di Auda vedova di un Rajah indiano e di sua soreila Nemea, hanno tanto interessato l'affoilato pubblico che questa sera si da la replica, nulla omettendo, della Feerie, a richiesta ge-

### Hel mendo delle scuole.

Schola serale di Sternografia. - Col 4 novembre, mercoledi p. v., presso il R. Istituto Tecnico, si riaprira un corso teorico di stenografla (sistema Gabelsberge-Hoe) a vantaggio d quanti, muniti della licenza elementare e di età superiore ai 15 anni, intendessero approf-

Le lezioni avranno luogo il lunedi, mercoledi e venerdi di ogni settimana dalle ore 20

Le isorizioni farono aperte sin dal 26 corr. presso la Segreteria del R. Isututo Tecnico.

Per l'educatione del popole. - Lunedi sera, in Municipio, al tenne una riunione fra il sig. Direttore dello Scuole elementari, prof. Pizzio, per incarico della Giunta, il rappresentante della Scuola d'arti e mestleri, sig. Migotti, il prof. Naltino direttore della Scuola popolare superiore il D.r Murero in rappresentanza della Camera del Lavoro.

L'idea, che raccoise l'approvazione unenime da parte del presenti, fu quella di istitutre corsi per alunul che non poterono seguire l'insegnamento delle classi elementari inferiori e quindi si trovano aprovvisti del certificato di proxeloglimento.

La Camera del Lavoro, in tempi precedenti aveva presentato alla Giunta un progetto per una scuola che agevolasse l'istruzione degli analfabeti, a nella seduta di lunedi il suo rappresentante sostenne la necessità ill essa.

Siccome però la Scuola popolare superiore sta studiando una riforma radicale al proprio ordinamento, perchè l'istruzione che si propone di dare, possa corrispondere ai fini propostisi, tenuto conto anche che altra scuola si accoppia a questa utilmente, la scuola serale di contabilità; si decise di soprassedere a qualsiasi iniziativa municipale e di aspettare se mai di prendere una lecisione, quando si possa meglio vedere in qual modo coordinare la nuova scuola con le altre glà esistenti.

Udito pol quanto espone il rappresentante della Scuola d'arti e mestieri, e cloè la grande utilità pratica cho questi ne traggono, accennando anche alla impossibilità che questa scuola svolga interamente l'importante opera propria stante la deficienza di mezzi e di locali; fu emasso voto che il Municipio, piuttosto di promuovere nuove scuole con successo incerto, cerchi provvedimenti per dotare più largamente la Scuola d'arti e mestieri, alutandola a sempre più conseguire i suoi buoni intendimenti, anche in vista del larghi frutti che diede finora e dell'affetto che gode nella classe operais.

L'ANTINEVROTICO DE GIOVANNI è il noto rimedio del senatore prof. Achille De Giovanni, direttore della Clinica medica della R. Università di Padova, contro la neurastenia, l'isteria, l'ipocondria, che disinteressatamente ha concesso al chimico preparatore dett. F. Zanardi, via Gombruti, 7 Bologua.

L'antinevrotico De Giovanni è il miglior tonico ricostituente, regolatore di tutto il sistema nervoso ed è prescritto specialmente nella convalescenza delle malattie esaurienti. Prezzo L. 3,50 la bottiglia, per posta cent. 90 in più. - Opuscoletto-Istruzione, gratis.

Indirizzare la corrispondenza, Cartoline Vaglia, od altro alla Sezione Antinevrotico De Giovanni, Via Gombruti 7, Bologna.

- L'apertura della Sezione industriale presso il R. Istituto Tecnico.

Sappiamo che il Ministero, con telegramma in data di ieri, ha autorizzato nel nostro Istituto Tecnico, l'apertura della Sezione industriale, riservandosi però di esaminare le proposte relative al concerso per la spasa del mantenimento.

Per quest'anno la Camera di Commercio e la Cassa di Risparmio hanno votato le loro quote e si attendano i responsi del Municipio e della Provincia.

All' istituto sono state presentate già, dieci demande di alunni che intendono frequentare questa scuola ed è ciò assai lieto augurio per l'avvenire.

- Flori d'arancio. Stamane hanno avuto luogo in Mofalcone (Illirico) gli sponsali dell' egregio sig. Guseppe Antenutti colla gentilissima signorina Matilde Lacovig alla gentii coppia i più cordiali e sinceri voti di felicità.

- A proposito delle onorificenze al collaboratori della Esposizione

Riceviamo la seguente: Carissimo Del Bianco,

leri sul tuo pregiato Giornale mi fu dato leggere i nomi dei nuovi Cavalieri, diremo cost i Cavalieri del Esposizione, ed è giusto perchè chi lavora, come lanno lavorato que li ha diritto de una ricompensa: i sudetti quindi se is sono bene meritata.

Con grande meraviglia però, e diremo della parte più colta dalla Cittadinanza, non vedo figurare tra i nso eletti il nome dell'Artista Giovanni Masutti, certo non ultimo per merito intelettuale per quanto concerne la riuscita della nostra Esposizione.

G. Pedrioni.

Liniel Marrico, gerenis responsabils.

Oggi, dopo lunga e penosa; malattia,

sopportaia con cristiana rassegnazione, munito dei conferti di nostra Santa Religione, rendeva l'anima sua a Dio

#### Ante nie Venturini

d'anni 76.

La moglie, i figli Sac. Angelo e Colomba maritata Barbaro, il genero Girolamo Barbaro ed i parenti tutti addolorati ne danno il triste annuzio. Una prece.

I funerali seguiranno domani 29 corr. alle ore 3 pom. partendo dalla casa Via del Geiso N. 2

La presente serve di partecipazione diretta.

## GERTEZZA DI EFFETTI. Ferro-China-Bisleri

Quando un rimedio risponde alle sue indicazioni terapeutiche nella piuralitità del casi è certamente da considerarsi tra i migliori; se oltre tale singolare vantaggio è pure gradevole al painto, di di facile digestione e di provata utilità, raggiurge la perfezione. La Emulsione Scott riunisce tutte queste condizioni e non falla mai nell'appagare le ragionevolt aspirazioni di chi si è proposto di ottenere con essa un dato scopo. A lat proposito inseriamo qui la relazione di una distinta lavatrice.

Venezia, 27 Settembre 1902.

La mia numerosa clientela di gestanti o puerpere ottenne sempre ottim! risultati dall" uso con tinuato della Emuisiene Scott. Le lia rinvigorite o posto nelle mi-

gliori condizioni fisiche per superare la crisi della maternità a attendere all'allattam ntz. Sull'organismo del bambini agisco

pure oftimamente; la somministrai anche a due miei figli alquanto anemici e con tendenza al rachitismo. Mercè l'uso della Emulsione Scott al sono fatti di una robusterza eccezionale, ben conformati e vivacissimi. Il gradevole sa-

E. Piccoli-Varizi pore della E m u lsione Scott, la sus

facile tollerabilità, e la s'eura efficacia, sono qualita che il impongono da sè, senza bisogno di raccomanda-

> ENRICHETTA PICCOLI VARIZI. Levatrice diplomata S. Silvestro n. 813, Venezia.

Chi prende l' Emulsione Scott non s'accorge che essa contiene clio di fegato di merluzzo, perche lo sgradevole sapore di questo è dissimulato dagli altri elementi che la compongono. Sotto forma di Emulsione Scott l'olio di fegato conserva totte le sue viriù terapeut che perdordo lo qualità negative. Può quindi essere somministrato agli ammalati - adulti o bambini - più deboli o schifiltosi senza provocare ripugnanza në stanchezza në disturbi gastrici; anzi, per effetto degli ipofosfiti e della glicerina, si attiva la digestione anche degli altri alimenti.

Accertate di ottenere la genuina Emulsione Scott badando che le bottiglie portino la marca di fabbrica, pescatore norvegese con un grosso meriuzzo sul dorso, e siano fasciata in carta color salmon. Trovasi in tutte le farmacie.

### Ricordi mortuari.

S'avvicina la lugubre data del 1.0 novembre. E' sacro obbligo il commemorare in quel triste giorno i poveri defunti, La Ditta Domenico Bertaccial, con Negorio in Via Mercatovecchio, ha provveduto in modo che si possa compiere questo sacro dovere. Mette a dirposizione del pubblico, ed a prezzi di tutta convenienza, un completo assortimento di lampade d'appendere, o da poggiarsi in terra, e corone di metallo colorito, d'ogni dimen isone ed altri variati oggetti adatti per la luttuosa circostanza.



#### Latterie!

Il caglio ed i prodotti per Cascificio della Fabbrica J. e C. Fabre di Aubervilliers, premiati all' Esposizione di Udine 1903, si vendono presso l'emporio commerciale di Francesco Minisini in Udine a prezzo da non temere concorrenza alcuna.

L'uso di questo quore è diventato una neccessità pei nervosi, gli anemici, i deboli, di stomaco.

« danza, »

Il chiarissimo prof. ANDREA BARONÉ, Direttore dell' Ospe-



Totale is industrial 979

#### AUGULA BI NOCEMA UEBRA (Sorgente angelies)

« da disturbi inerenti alla gravi-

El Raccomandala da centinala di attestati medici come la migliore fra le acque da tavo!a.

F. BISLERI e C. MILANO

# PRESSO IL NEGOZIO

in occasione della Commemorazione dei Morti trovasi uno svariato assertimento di

nastri, croci di ghise per cimitoro occ. occ. a prezzi di massima convenienza.



Sentole centenenti 75 pillole L. 2.50 Le pillole di Catramina sono inscritte nella Farmacopea ufficiale

## ANTONINI & CERESA - VENEZIA

Scorle Thomas Superfosfato estero e nazionale

Nitrato di Soda - Sali - Zolfi - Solfato di rame.

pel 1.0 Novembre p. v. fuori P.ta. Gemona, Piazzale Osoppo 3, ap-partamento interno. Rivolgersifal vicino Cafiè.

### DOMENICO RAISER . FIGLIO

UDINE - Via Treppo N. 8 - UDINE rappresentante del

PREMIATO STABILIMENTO BACOLOGICO T. SOTTO CORONA

Dignano d' Istria (fondato nel 1857)

Premiato all' Esposizione di Udine 1903 con Medaglia d'Oro del Ministero

di Agricoltura, Industria e Commercio Razze pregiatissime nostrane ed esetiche. INCROCI RELATIVI.

Emilia ed Ester del fo LUCIANO LARGHINI Vicenza-Bassano (Casa fondata nel 1849)

da L. 40.- in più

da L. 27.- in più



Costruzioni rispondenti ad ogni esigenza tec: nica - Massima refrattarietà e massima durata - Massima economia nel consumo di combustibile.

Deposito presso il

Deposito macchine = accessori-ing. Fachini 2 Tolef. 1-40 - UDIEE - Via Mania

nerale.

## Cartoline "I Dogi di Venezia,

Serie completa di 24 cartoline a colori riproducenti i 120 Dogi della Re-pubblica Veneta ed in ogni cartolina una veduta di Venezia, serie di lusso eseguite da valenti artisti, rinch'use in foderina Illustrata. Si riceverà franca a domicilio inviando cartolina vaglia di I., 200 all'Editore Robbeto Fordinando, Cartolelo, Venezia.

IMPORTANTISSIMO !!! Nell' interesse A degli acquirenti per l'installazione de motori a gas, gas povero, alcool, pe-trolio, benzina, chiedere preventivi e ragguagli alla Ditta: G. B. Marzuttini e C.i, unica rappresentante per città e provincia della Casa « Tangyes » di Birmingham. Depositariadelle ben note e insuperabili biciclette « Marchaud » con accensione al magnate. Visibili le stesse in Piazza Umberto I.o N. 10, all'Officina Marzuttini, con annesso llarage costruito per comodo dei Signori Automobilisti.

Si caricano accumulatori.

PREZZI D'OCCASIONE à posto in A vendita un motore a vapore, usato sistema Bastanzetti, dalla forza di circa 20 cavalli. Rivolgersi al Giernele, 53

#### Malattle del sangue

e del ricambio materiale

(Anemia, Clorosi, Scerbuto, ecc. Gotta, Diabete, Rachitismo, ecc.)

#### Specialista B. LUIGI CAMUERI

Visita il martedì, il giovedì e il sa-bato, dalla 9 alla 10, presso la far-mania COMELLI angolo di Via Cavour con la Via Paolo Canciani.

Facilita la digestione

#### Bevete:

r Acqua Vichy-Giommi in sitoni

sterilizzata e gassificata con macchinari perfezionati a motore elettrico

nel Laboratorio Chimico-farmaceutico

# A. FABRIS - UDINE

Trovasi presso le

Farmacle: Bosero - de Candido - Donda - Fabris - Zuliani

Alberghi: Croce di Malia - d'Italia - Torre di Londra - Roma - Telegrafo -Città di Trieste ecc.

Bottiglierie: Barbaro - Gancia - Gori - Parma - ecc.

Migliora le bibite

# ossi - Tossi - Tossi

Raucedini - Raifreddori - Pertossì - Costipazioni - Abbassamento di voce, ecc.



# PASTICLIE alla GODEINA del dott. BEGNER

Da non confondersi con le numerose contraffazioni molte volte dannose alla salute. Ogni pastiglia contiene un terzo di centigrammo di Codeina : i medici quindi posella quantità di 10 a 12 al giorno.

Scatola grande L. 1.50 cad. — Scatola piccola L. 1 cad. Millioni di scatole vendute in 32 anni di consumo in tutte le parti del mondo.

#### DIFFIDA

La Ditta A. Manzoni e C., unica concessionaria delle Pastiglie si riserva di agire in giudizio contro i contraffatori, e, a garanzia del pubblico, applica la sua firma sulla fascietta e sull'istruzione avvertendo gli acquirenti di respingere le scatole che ne sono prive. Dal I.o Novembre 1893 le scatole portano esternamente anche la nostra marca depositata.



Deposito generale per l'Italia A. Manzoni C., o chimici-farmarcisti in Milano, Via S. Pa olo, ii; Roma, Via di Pietra de in tutte le primerie farmacie d'Italia, Oriente e America.

Si spediscono ovunque contro assegno o verso rimessa di vaglia postale coll'agginata di cent. 25 per l'affrançazione. In Udine presso: Comelli, Commessatti, Fabris, P. Miani, Beltrame, Donda farmacisti. - Minisini pegoziante.

# LA STAGIONE

La Stagione e la Salson sono ambedue eguali per formato, per carta, per il testo e gli annessi. La grande edizione ha in più 36 figurini colorati all'acquerello.

in un anno La Stagione e La Saison, a-vendo eguali i prezzi d'abbonamento, danno in 24 numeri (due al mese), 2000 incisioni, 36 figurini colorati, f2 panorama a colori, 12 ap-pendici con 200 modelli da tagliare 4000 disegni per lavori femminili.

PREZZI D'ABBONBMENTO:

per l'Italia Trim. Piccola edizione L. 8 .--Grande »

Il figurino del bambini è la pubblicazione più economica e praticamente più utile per le famiglie, e si occupa esclusivamente del ve-stiario del bambini, del quale da, ogni mese, in 12 pagine, una settantina di splendice illu-strazioni e disegni per taglio e confezione dei modelli e figurini tracciati nella tavola annessa in modo da essere facilmente tagliati con economia di spesa e di tempo. Ad ogni numero del Figurino dei Bambini

va unito il grillo del focolare, supplemento speciale, in 4 pagine, pei fanciulli, dedicate a evaghi, a ginochi, a sorprese, ecc. offrendo sori alle madri il modo più facile per istruire e occupare piacevolmente i loro figli. PREZZI D' ABBONAMENTO:

Per un anno L. 4.-Semestre L. 2.50 Perassociarsi dirigersi all' Ufficio Periodico Hoepli, Milano o presso l'Amministrasione del nestro Giornale.

## 

# 30 ANNI DI SUCCESSO

Nè Fuoco Nè Piaghe Nè Spelature



Guarisce prontamente le Zoppicature, Mollette, Capelletti, Vesciconi, Scarti, Sforzi, ingorghi, Soprossi, spavegni, Rivulsivo e Derivativo in tutte le affezioni dei petto.

185, Rue St-Honoré, PARIGI, ed in tutte is farmaple.



NUOVO NEGOZIO OROLOGERIE - OREFICERIE

UDINE

Angolo Via Merceria M. ! a Mercatovecchio

Completo Assortimento Gioie - Argenterie Articoli fantasia e per regalo



Dichiarato da Celebrità Mediche il migliore dei rimedi per le TOSSI (Laringiti, Bronchiti, Asma, Tisi). EFFETTO PRONTO - NNOCUITA' ASSOLUTA - CERTIFICATI MEDICI contro carta da visita

Preparatore chimico CARLO RAGNI, dell' Università di Pavia.

L. 6 en apposito Inalatore ed Istruzioni — L. 5 senza inalatore, più centesimi 80 se per posta.

Diffidare di altri Clhorphénol Esigere le firme : Dott. PASSERINI - C. RAGNI. Concessionaria esclusiva per la vendita la Ditta A. MANZONI e C., Chimici-farmac. MILANO, via S. Paolo, II — ROMA, via di Pietra, 91. In Milano si vende anche presso la Farmacia Valcamonica e Intressi, Corso Vit-

torio Emanuele. in GENOVA presso: Cabella - Farmacia S. Siro - Meretta - P. Ressi - Starlese, far-

« Crediamo che, allo stato attuale della ! Scienza, nessun'altra medicazione per le Malattie di Petto possa competere con questa potente Inalazione antisettica, o ne diamo ampia lode al suo inventore. »

Gazzetta degli Ospitali, N. 76, 1892.

«Il Chlorphénol del Dott Passerini, preparazione utilissima in molte forme acute e lente dell'apparecchio respiratorio (bronchiti, asma, tiet) è destinato certamente ad un successo. »

Corriere Sanitario, In Udine presso Commessatti, Comelli, Fabris, Beltrame, farmacisti; Minisini

# Francesco Cogolo - Callista

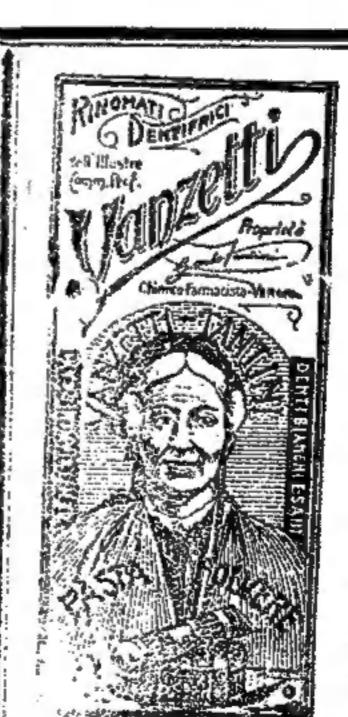

SENZA RIVALI

#### PREMIATI DENTIFRICI (pasta e polvere)

del prof. comm. VANZETTI PROPRIETA

Carlo Tantini - Verona

Imbianchiscono mirabilmente i denti, arrestano ed impediscono la carie, conservano lo smalto, disinfettano la bocca, profumano l'alito.

LIRE UNA con struzone ovunque

In the stanto la POLVERE, come la PASTA VANZETTI, inviando l'importo a mezzo cartolina-vaglia, diretta a Carlo Tantini, Verona, senza alcun aumento di spesa per ordinazioni di tre tubetti o scatole e superiori col solo aumento di cent. 15 per commissioni inferiori.

# 

a base di FERRO - CHINA - RABARBARO

Premiato con medaglie d'oro e diplomi d'onore

Valenti autorità mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del Rabarbaro, oltre d'attivare una buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo Ferro-China.

USO: Un bicchierino prima dei pasti. Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed eccita l'appetito. Vendesi in tutte le Farmacie, Drogherie e Liqueristi.

Il Chimico farmacista G. Bareggi è pure l'unico preparatore del vero e rinomato FLUIDO, rigeneratore delle forze dei cavalli, delle antiche polveri contro la bolsaggine dei cavalli e buoi, dell'Infallibile Estirpatore di Calli e delle Pillole Balsamiche che guariscono prontamente qualunque Tosse.

Dirigere le domande alla Ditta:

E. G. Fratelli BAREGGI-PADOV

Deposito per Udine presso il farmacista GLACOMO COMMESSATTI

Finanze mandante ta; Arlo Lavori; I coltura;

risi, rolgeri innov ronale

016950 mero (

vrand

putati legisfer nella C tati di avoran partigis Sogg ammes voro de

ratorio locomo Ministr. clienti. bliche, c Quinc l'on. Gi più sine sieme

cure cos Legislat Anche conclusi cederà ' BUOYO'A Parlame cisa des nero, sa servizio

mando c Parla La Ste nificiale sioni del cando Gi binetto.

di formi